

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.53.26.





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.53.26.





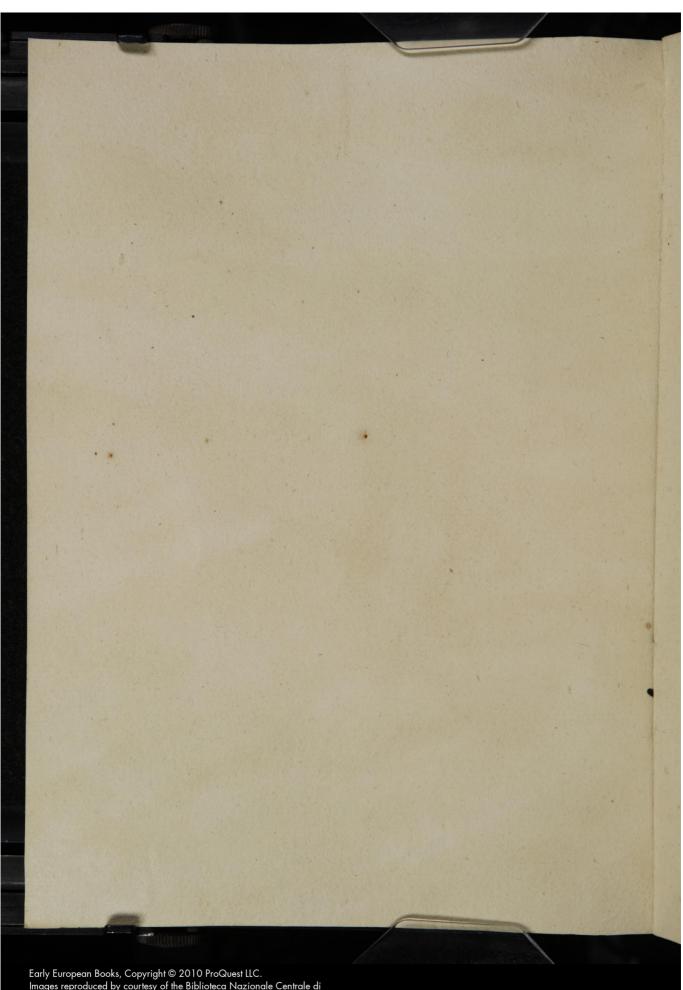



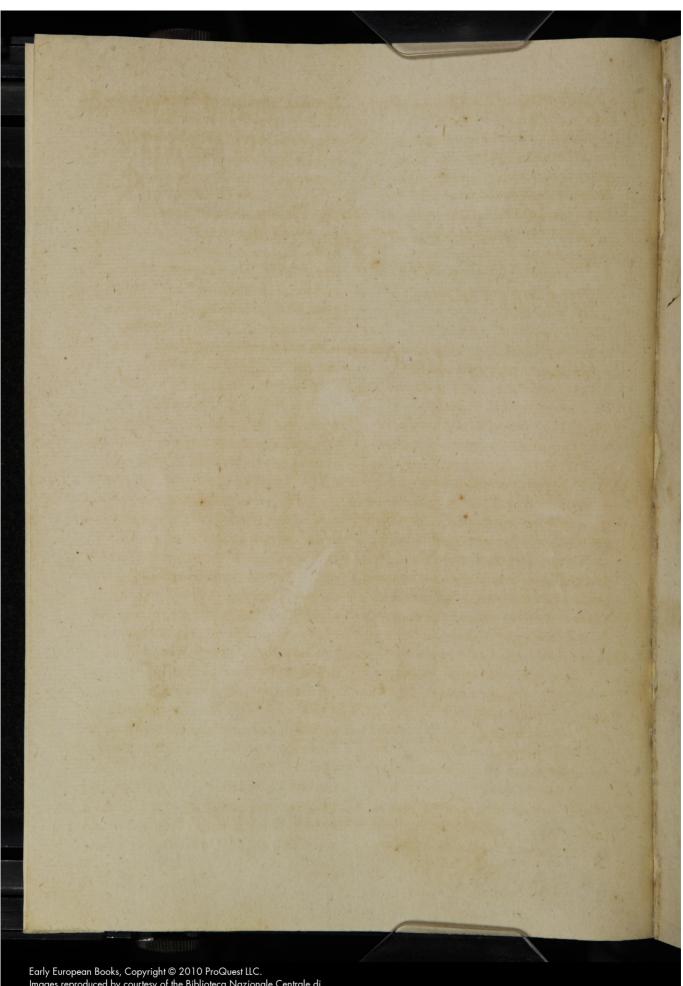

## La Rappresentatione di San Giouanni Latusta quando ando nel Beserto

composte da Tommalo Benci,







In Siena lanno. 1579.

Comincia la Rapresentatione di Santo Giouanni Battista, che essendo piccolino, & volendo andare nel Deserto, chiede licentia al Padre & alla Madre, Et sono sedici stanze composte da Tommaso Benci, doppo l'Annunciatione; Et dipoi seguita quando S. Giouanni predica nel Diserto di Febo Belcari.



In Siens lanno. 1579.

## L'Angdo annuncia?

A Onoredi Dio qual mai non erra,
e della madre lua fonte d'amore,
volendo al vero ben tirar chi erra,
& mostrar per essempio al peccatore
di san Giouanni la su'aspra guerra,
vedren che vecise ogni mondani errore
se voi attenti col core starete,
ogni cosa qui à pieno intenderete,
San Giouanni dice al padre,
& alla medre.

O venerabil padre Zaccheria,

ò fanta Lifabetta dolce madre,
io fon mandato à preparar la via
di Giefu Christo figliuol di Dio padre,
però viorego che in piacer visita,
ch'io segua le virtu sante, e leggiadre,
fuggendo il mondo stando na I deserto,
doue di men cadere è l'huo mo certo.

Quiui non ci faranno adulatori,
ne chi m'inuiti alle paro le vane,
quiui non fon compagni transgressori,
giuochi, ne balli, ne feste mondane,
anzi vi sono vecelli, frutti e fiori,
che tutti infegnano alle menti humane,
laudare Dio con somma persettione,
datemi adunque vostra benedittione.

Zaccheria gli risponde.

Dolce figliuol la tua tenera etade
non è ancor forte à cost aspra vita,
& veggio che hai da Dio tanta bontade
che non sarà dal secol minuita,
anzi sarai essempio di pietade
& sia la plebe per te conuerrita,
e di sar qui piu frutto assai sia certo,
che star tra' bruti nell'aspro diserto.

Noi siam già vecchi, e possi mo oramai
poco tempo la vita prolungare,
pel tuo star qui gran conforto ci dai,

finiti inostri di poi tu potrai,
fecondo la rua voglia dispensare,
mentre siam viui, sia per Dio contento
di non ci dar pel tuo partir tormento.
Et se tu sei dall'alro Dio mandato,
à preparar la via al Saluatore,
hauendo à esser per te il popul saluato,
bisogna tu gli sia predicatore,
che se da esso siessi separato,
non seruiresti al tuo sommo Signore,
pensa ben quel che sai, e piglia via
chel tuo seruigio à Dio accetto sia.

San Giouanni risponde al padre.
O caro padre, questo sappi certo,
che hauendo à predicar la penitenza,
bisogna prima nell'aspro deserto
col corpo mio ne facci esperienza,
perche dicendo, e non essendo esperto,
poco apprezzata saria mia sentenza,
ma quando il dir con l'opera s'approua
questo è, ò caro padre, quel che gioua.

Zaccaria risponde al figlio, e dice.

I miracoli grandi, e santi segni
che di te viddi nel tuo nascimento,
mi fanno creder che nel tuo cor regni
lo Spirto Santo col suo sentimento,
che di te sacci sar questi atri degni,
però mi vo dar pace, e star contento,
con tutto il cor tiprego ò dolce Dio,
ch'io benedisca questo figliuol mio,

Molto sei piu di Dio, che è padre imméso che non sei mio figliuol pieno d'amore & ancor piu di me mi stimo e penso, che sia di Zaocheria genitore, pur sente pena assaiogni mio senso nel tuo partire, e mi si struggeil core, benedetto sia su, sigliuol mio santo, io son contenta con mia pena epianto.

A ii

Santo Zaccheria, & fanta Lifabetta danno labenedittione à fanto Gio ni sispoglia, e si mette vna veste di Camello in su le carni, e dipoi ritore na à suo padre, & à sua madre, &

O caripadri, e dilettiparenti per ester fuor come di dentro fono, mi spoglio, e lasso questi vestimenti, & s'io v'offesi mai chieggio perdono, & prego che voi fizte ben contenti àquel che piace à Dio ch'è sato, e buono che per faluare il mondo il suo Messia, mi manda innanzi à preparar la via. San Zaccheria risponde à san

Giouanni, Caro figliuolo, io sento gran letitia nella mia mente, pensando che Dio ripari à tutto il mondo con giustitia, iscacciando da quello il demon rio, dall'altra parte sempre di triftitia l'anima sensatiua, vedendo io, questo tuo corpicel tenero, e nudo, che si prepara à vn stento santo crudo.

.Ma quando penfo à quel che t'ha madato cessa la mia tristitia, e credo certo, che tu farai da lui ben conferuato. cosi nel secol come nel diserto, & che il feruigio tuo lifarà grato, perche si puramente gli sei offerto, & prego lui cheper la fua clementia, si mi disponga il cuore à penitentia.

Santa Lisabetta dice à san Giouanni dolendos vederlo vestito in tal habito

Haueuo preso figliuol mio partito del tuo andare, se ben m'era doglia, mail vederti hora nudo, e poi vestito di si vile, bestiale, & aspraspoglia,

San Giouanni risponde à fante Lisaberta, & dice. manni piangendo, & fanto Giouan- Madre, ti prego che à Dio tu consenta, leua da te il dolore, e sia contenta. Santa Lifabetta accostandofial volere di Dio dice às. Giouanni.

porta seco i suoi primi panni, & dice. Non posso far che essendo mio figliuolo, & voler fare in tal modo partita, ch'io non senta nel cuore acerbo duolo che fempre mai à lagrimar minuita. e se non che ho questo rispetto solo, che per me mai non voglio sia impedita la volontà di Dio, tunon andre sti, ma fe Dio vuol per me non vo cherefti

Pett

San Giouanni si parte dal padre, & dalla madre, e da tutti quegli di cafa, & innanzi che lui vada al diferto rin gratia Dio, che l'ha sciolto dal misero mondo, & dice in questo modo.

Gratiati rendo, o sommo eterno Dio. che m haidisciolto dal misero mondo. ancorringratio te buon padre mio, che vuoi chi serua Dio con il cormodo te madre mia prego con buon defio. faccia leggieri questo graue pondo, o parenti, o amici, o dolce cafa,

à Dio raccomando ogni cofa rimafa Hora s. Giouanni si parte, & santo Zaccheria conforta s. Elisabetta à patientis, & dice cofi.

Cara, diletta, e dolce sposa mia, che vuoi tu far? vuoi tu far refissentia? se piace à Dio, che'l nostro figliuol sia, semprein fare, & in dir peniientia, non dobbiam da per noi distorlo via. ma fter contentialla fua prouidentia, & felioi eller per questo stimare, e di tal dono à Dio gran laude dare. Seguita.

Non ci dobbiam noi molto gloriare,

chel figliol nostro sia di Dio messaggio non ci dobbiam noi moleo consolare, veggendol fifanciullo, e tanto faggio? la siamo adunque il pianto el lagrimare & folo il resto attendian del passaggio del viuer nostro, & di venire al porto, Dalla tua somma luce vno spiendore, che di vera falute habbian conforto.

Qui finisce la giunta delle sopradette fedici ftanze.

Stando S. Giouanni nel diferto, & vedendo paffar la gentenel deferto, chiamaed alta voce cofi dicendo.

Peccator fate presto penitentia, perches'appressa à voi il regno del cielo purgate ben la vostra coscientia, cercando la virtu con sommo zelo, il Verbo eterno per la sua clementia, presto vedrete sotto mortal velo, apparecchiate la via del Signore, che gliènel mondo nostro Saluatore.

und

r, k

non

mile

orda

Tádo

Gielu tornando di Egitto, & passan do pel diferto, si parte vn poco da Gioseph, & dalla Madre Vergine Maria, & va à trouare San Giouanni, & dolcemente dice.

Saluiti Dio, fortissimo Giouanni, che fuggi il mondo per l'amor diuino, come consumi ituoi giouinetti anni, in tanta asprezza, essendo si fantino, la carneinferma, ei diabolici inganni, fanno spesso cader per tal camino, dimmiti prego tua vita, e costume,

S. Giouanniper Spirito Santo conobbe che era Gitiu, & come lo vidde s'inginocchia, & dipoi firiz za & dice.

Tal gratis porgetua dolce presenza, che tutto il cuor mifento in allegrezza, tufei l'eterna, esomma sapienza,

tanto fplendor mi getta tua bellez 24. & certo fon cheper la tua clemenza. tu degni visitar la mia bassezza. ancor di carità gran fiome spandi che per la mia faiute mi domandi. mi veneessendo in corpo di mia madre in modo ch'io mi volfi à te fignore, che t'amo piu che Zacheria mio padre, & per poter continuar l'amore, io fuggo il mondo, & fue cose leggiadre però che quanto pius'ama la terra, tanto piu contra Dio fi muoue guerra? Quando parisco fame, freddo, è caldo, penfo al dolor de glieterni toi menti, & per fuggirlo tengo il mio cor faldo, portando in pace tutti i mal prefenti, có voce, & con la mente il fignor laldo per fuggir l'otio pien di cadimenti, cofi con queste fante, e dolci tempre, cerco feruirti, & honorarti fempre.

Giefu Christo dice à S. Giouanni. Come nel primo tuo parlar dicesti io tidomando sol per tua falute, acciò che al migliorar sempre ti desti, di bene in meglio crescendo virtute, à me son tutti i pensier manifesti, ma percheposfi hauer gratie compiute dimi quel che tu pensi, e quel che brami che sopra i Santi il mio padre ti chiami.

San Giouanni risponde à Gielu Christo, & dice.

so che modo ti reggi, e con qual lume lo penso te vero figliuol di Dio esfere in carne per saluare il mondo. che questo riuelastial padre mio, per l'Angel tuo san Gabriel giocondo. & ce meinnanziate anderei o, i qual penfier nom è dipicciol pondo. perche non fo le questo mio feruire, sia quel che piace à te Giesu mio sire.

Giefu Christorisponde à san Giouanni, edice.

Chivnole ammaestrare il suo fratello, di lalciar vitio, ò di prender virtute, bisogna prima in le operar quello che dece à gialtri, che si dia falute, peròmipi ce il tuo fermon fi bello, chele cofe cheparli bai adempium, piugious all'huom veder la fanta vita, che del vittofo vdir la lingua ardita.

Seguira. Ciò che tu hai fatto infino à qui mi piace, ma del fururo ti vo farce perto, molti verranno con amor verace per vdirtiparlar quinel dilerto, predicalor la giustina, e la pace, di vita eterna, e com'è degno merto cialcua riceuerà dopo la morte, acciò che scampi dall'infernal porte.

Dipoi crescendo molto la tua fama, fa che tu venga al bel fiume Giordano, ognun che vedi che salute brama, battezzalo in quell'acqua có tua mano, & in feruore d'alta voce chiama. che da' peccari ognuno stia sontano & ha profeta del tempo presente, piu che profeta ancora infra la gente San Giouanni risponde à Gielus & dice.

Inlino à qui ho molto bene inteso, quel che tu vuoi ch'io dica predicando, & chiunque io trouo di falute accelo, con le mie man gli venga battezzando, dato che questo non fia picciol pelo, due altre cofe ancora io ti domando, quanto tépo tu vuoi chi ttia al battefmo e quel che pensar deuo in me medelmo.

Giefu Christorisponde à ian Giouanni.

lo verio à te nel mio trigesimo anno

& nel Giordino mi battezzerai gl' Angeli fanti innanzi mi ftaranno. & lo Spirito lanto i u vedrai fopra di me venir da l'alto scanno, la voce del mio Padre intenderai, che dirà questo è il mio figliuol diletto. vdite lui, obedendo al suo detto.

E180

que chio

Allhor

che

89

1000

Y82

1900

Dil

100

Osor

tug

Det

hu

tan

100

in

& col

ho

A degiunare andrò poi nel delerto quaranta di fenza mangiare, ò bere, per dimostrare al popul mio di certo quato il digiun del corpo m'è in piacere dipoi inlegnerò in luogo sperto lasciare i viui, e le virtu tenere, per fare l'alma in Ciel di gloria satias in terra gli darò legge di gratia.

Confermero la mia dottrina pia, con la virtude miracoli fanti, per dimostrar ch'io son quel gra Messia chedisseroi Profetituttiquanti, vero Dio, evero huom mandato in via per far l'huom faluo da gl'eterni pianti, patendo fame, e fere, caldo, e gielo, perche gl'eletti miei godino in Cielo.

Gli Scribi, Sacerdoti, e Farisei vedendo il popul dietro à me venire. faran configlio con glialtri Giudeia & cercheranno di farmimorire. falfificando molti detti miei, da vn mio discepol mifaran tradire. quando tra lor m'harano affai stratisto mi metterar no in forza di Pilato. Lafaifirà di quelle menti ofcure. farà peccare il Prefide Romano,

credendo mitigar l'anime dure, con la pietà che muoueil core humano alla colonna con gran battiture Hagelleranno lo mio corpo sano dal capo à i piedi in modo sanguinoso, che la mia carne parrà d'vn lebbroso. Seguita Giesus To I Dans

Et non contential sopradetto ftratio, dispine mi faranno vna corona, penlando il popul douer effer satio, dirà Pilato, Ecco la sus persona, con tutto quelto, per vn lungo spatio. quella gran turba in alto grida, e suona, chio fia conficto, e morto in su la croce, gridando crucifigge ad alta voce.

Allhor Pilato darà la sententia, mana che in su la croce io fa contro, emorto. & queiribaldipien d'ognifallenza, .I sendo firatiato, e condennatora torto vnagran croccper piu dispiacenza mifaranno portere e cofiafflitto. audo sarò tra due ladron confitto. . In San Giouannitutto flupefatto;

of nel fla v dire le sopradette paroons il ried Giesu Christo y & dipoi plangendo, & suspirando dichi f gueri autio, o a cilio parter usno,

O sommo Dio, come afferato ceruo. per mia sa'ute sei disceso in terra, tugran Signor sei diuentato seruo, per liberarmi dall'infernal guerra, humi istosci per me proteruo, tanto la carità tilega, e serra, e non contento à santo mal patire, in su la croce per me vuoi morire.

LCO

Secol tuo sangue vuoi saluareil mondo, Tu sia la ben trouata, ò madre santa, à questo basta l'essercirconciso, hor cheb sogni softener tal pondo, d'esser per noi flagellato, e deriso, quel che mi fa stupir signor giocondo, cheper voleroi dare il Paradiso, tu voglia softener pene infernali, sopra di repigliando i nostri mali-Seguita.

Questa rua caritade che èinfinita, non par virtu, ma vn'estremità santa,

che essendo Dio, tuveglipor la vita per la tua pecorella ingrata tanta, la mente mia pensando s'èsmarrita, l'animactutta per dolore affianta, il corpo sento pien di debilezza, per questo tuo morir pien d'amarezza O buon Macstro, o dolce Signor mio. io non pensavo mai che questo mondo fusse quello, pel qual tu vero Dio salussiil mondo, come hors io odo. main quello punto tutto il mio defio. per te morire ho fermo, c posto in sodo se bisogno sarà, & ogni pena sopra le spalle, & senz'alsun conforto, a portare in pace, senza hauer mailena.

Giesurisponde à san Giouanni & dice.

Essendo morto in tanto virupero, per la salute humana il terzo gierno, susciterò con queste corpo uero, dipoisalirò in ciel di glorisadorno, chi puole hauer' il cor forte, e fincero, sempre fi uolga elle mie pene intorno, horpensa adunque la passion mia, & uien con meco à Giosef, & Maria. - Et detto questo Giesu fiporte, & un sin Gouannisospirando gli ua dierro, & quendo san Gicuanni uidde la Vergine Maria, se gliinginocchia humilmente, e dice.

io son figliuol di Lisabetta pis. La Vergine Maria risponde, edices Seizu Giouanni, il qual Zaccheria canta. che sarà precustor del uer Messia.

San Giouanni risponde alia Vergine Maria.

L'anima mia fi trouain gratia tanta, ch'io no posso parlar quel ch'io vorria. e' mia parenti molto amano Dio, & di vederni stanno in gran de sio.

Et detto questo, la Vergine Maria abbraccia san Giouanni, & simi!-Vergine Maria dice à s. Giouanni.

Fa che tu vadi di virtu in virtute, 00 1 sempre crescendo in santo desiderio & fache le tue labbra non sian mute à predicare ogni diuin misterio, poiches'appreffa il di della falute, che fara rifentire ogniemisperio, quindo tu ben ci mettes fi la vita, piu farà in ciel l'anima tua gradita:

San Glouannirisponde. Gelutuo ver figliuol, che è mio fignore, m'ha riuelato la volontà fua, & molto piu m'è cresciuto l'amore, hauendo inteso la dottrina sua, ben prego te con la mente, & col cuore che la mia naue di poppa alla prua; tu vogli regger sempre, e custodire, ch'io passi questo mar senza perire.

Et detto quelto, fan Giouanni va pel diferto, & truoua de Datteri, & delle frutte saluariche, & porgane, & colifanno insieme colatsione, e beuano dell'acqua del fiu me Giordano.

> e min sarcin illes to con B divedentificancies

Da Angelo da licentia à i circoftanti. my anatatal im at least,

mete l'abbraccia Gioleph, dipoi la Comprender può ciascun per quale strada fivadial Ciel; da poi che Gieru Christo dal principio alla fin per la contrada delle pene, e doloriandar su visto, efan Giouanni innanzi a lui non vada. ma mentre ville in quelto mondo trifte caminò sempre in alpra penitentia, & poi fu morto nella sua innocentia.

Larga è la strada che conduce à morte. & moltison che caminan per quella. Aresta è la via della celefte corte, & pochivanno à quella patria bella. però chi vuol tra i Santi hauer la forte, fuggili vitii, & ogni gente fella, che breuison tutti piacer del mondo. misempre filtà giupoinel profondo.

Comunemente à ciaschedun Christiano - è dato una uigilia, & una festa, chi f gueil uitio, ò altro pensier uano. doppo la morteal uigilar si desta. machicon le uireu tiene il cor fano. in questo mondo uegghia, e poi si resta, nel sommo cielo in gloria tra' beati, pensate questo, e fiate licentiatt

IL FINE

Stampatain SIENA.



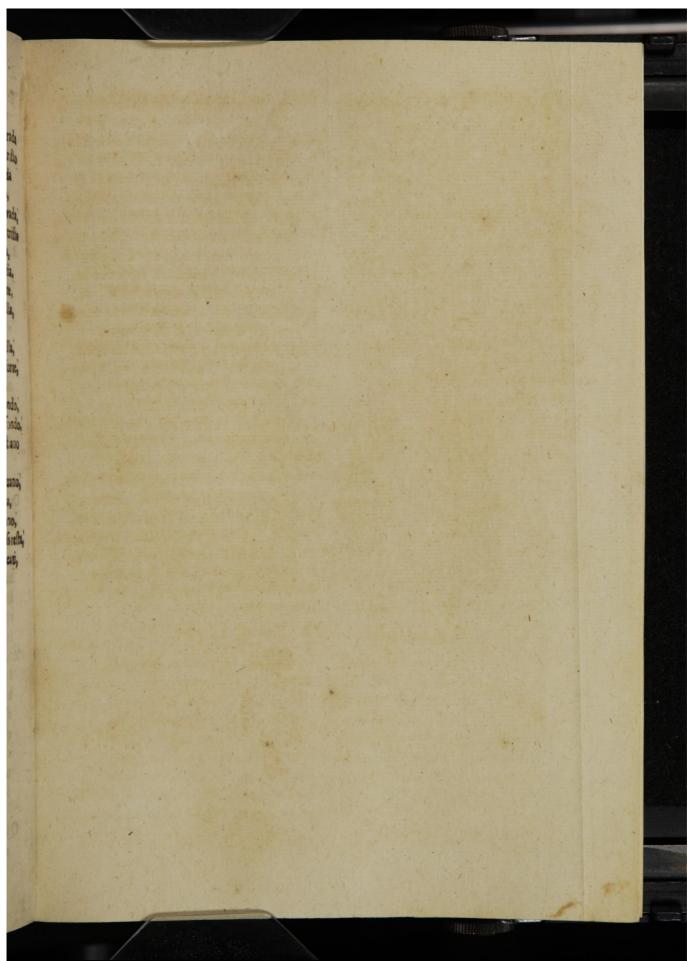



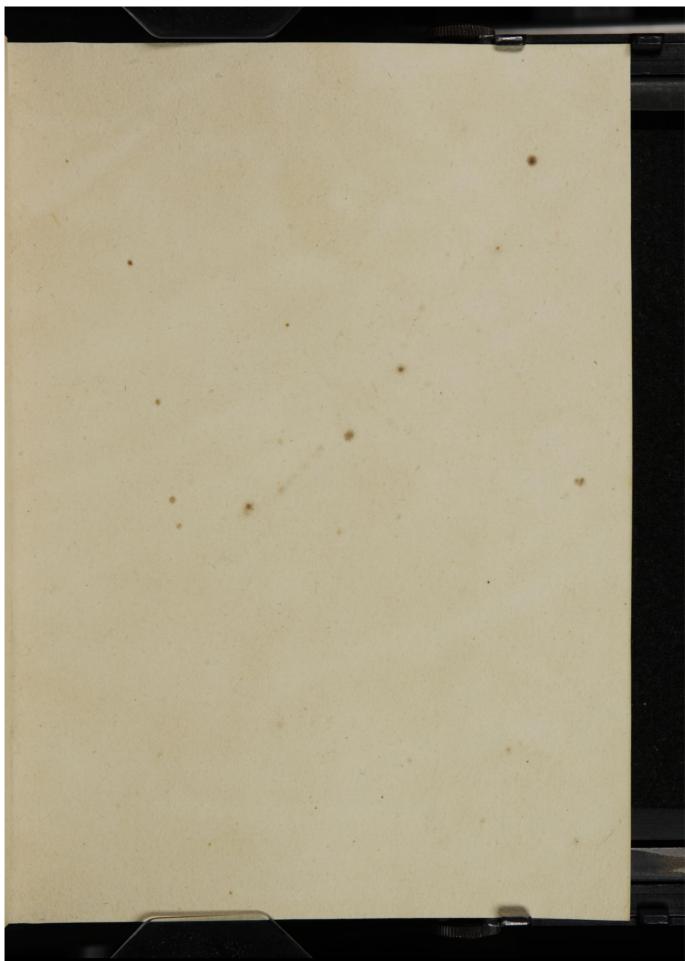